



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.VI.9.







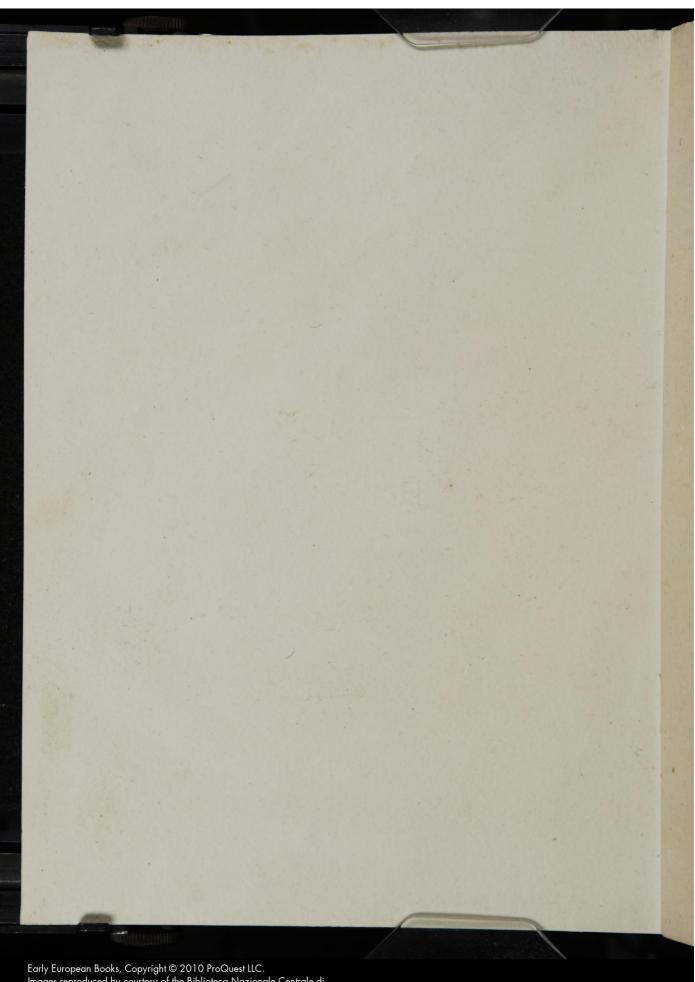





## LA RAPPRESENTAZIONE D'VNO MIRACOLO DEL CORPO DI CHRISTO.





1 1

TIncomincia la Rappresentazione d'vn miracolo del Corpo di Christo. -

L' Angelo Annunzia. I. nome dell'etterno Dio Giesue A che mori in croce p nois passione, per liberarci per le piaghe lue si farà qui la rappresentazione, d'vn bel miracol che'n Parigitue de state attenti con gran deudzione, cosa vedrete se voi st ne attenti che tutti a vn ve n'andrete contenti. Dette vna donna el corpo del tignore a vn giudeo che'l frisse e cherni molto, fu prelo & arlo, e morto a gran forore ma dalla donna fu il caprelto iciolto, che come piacque al nostro redentore fu conosciuto il suo peccaro stolto, el tempio fe che par antica fama el saluator bogliente ancor si chiama. Horavno imbalciadore va al Papa

& dice. Beatifsimo padre in Christo Vrbano noi ti vegnamo vn miracolo a dire, pel quale ognitedele, & buon xpiano con timore debbe amare & riuerire, vn prete hauendo il sacrameto in mano volendo l'holtia facrata partire, dubitando che quel non fussi Christo mirabil legno tu da molei vilto.

Hauendo lui partito l'holtia fanta incominciò molto sangue a gittare, & era labbondanza di quel tanta che tutto il corporal s'hebbe a macchia El Pontefice santo Papa Vibano con ella la touaglia tutta quanta & queito fu in Bisena in su l'altare questo veduto el Vescouo d'Orureto ci manda a dirlo a te padre discreto.

El Papa risponde all'ombasciadore. Quelto miracolo è marauigliolo & qui dimoltra el noltro faluatore, a suoi fedeli non vuol tenere ascoso

la fun gran carità el grande amores ò creator del cielo giusto e pietoso che per cauarci dell'ererao dolore morir volctti fopra al fanto legno per dare a chil vorral'eterno regno. E voifrategli & figliuo miei diletti guardate fe a voi par quel ch'à me pare, che fra giornifestini vn di si metti ognun l'honori, & faccisi guardare, non ci partendo di diuin precetti & vuolti officio nuouo celebrare trubuili adunque chi l'vitizio faccia in modo che à fedeli & à Dio piaccia .

Che

10 4

IOVI

che

dob

& ta

Non

dildi

adu

lecol

() Cro

Iddio

Uho

preg

Tom

rendi

dell'e

eque

Chiedi

della

non

ched

con

TODI

tamo

Hor

0 po

m

Vno Cardinale dice. Per parte padre di tutti coltoro iparlerò quanto m'han comandato, questo collegio & tutto el concultoro altuo configlio se padre accordato, e senza indugio e fanza alcun dimoro si troui qualchun dotto allum nato, che faccia quelto vifizio in compimeto diquelto venerabil facramento.

El Papa risponde. Fate venire fra Tommaso d'Aquino de fra minori frate Buonauentura, ch'ognun di loro ha spirito diuino & dotti fono nella lanta scrittura, hanno l'ingegno magno & pellegrino con la vista aquilea micante & pura, perche coltoro in quelto gran milterio adempieranno il noltro desi lerio.

> Vn eruo va per san Tommaso & dice.

che voi vegnace a lurmi manda a dire,

Risponde san Tommalo. Vadiferuo fedele chenoi vegnano ne dal precetto luo voglian partire,

E volgetta trate Buonauentura. Lieuati lu fratelli infieme andiano. Risponde Buonauencura. E molto volentier voglio vibidire.

Giunti

Che ci comandi tu sommo pontesice El Papa.

io vo che siate dun gran ben partesice,
Io vi comando per vibildienza
che al santo sacramento del signore,
dobbiate mettere ogni diligenza
& sare vn degno vssizio per suo amore,

Non de nessun christian la tuo sentenza disdire essendo del mondo pastore, adunque il tuo precetto ò padre santo secondo el poter nostro faren tanto.

Parteli san Tommaso & partito facciasi vn poco di trattenimento di suoni ò d'altro, e finito san Tomma so esca fuora e dica dinanzi al Cro-

O Croesfillo, ò Giesu benedetto (cisisso. Iddio sigliuol di Dio verbo incarnato, si ho commesso in questo alcun disetto pregoti che tu m'habbi perdonato,

Tomma o ascolta figliuos mio diletto rendi a me laude che t'no alluminato, dell'essere obbediente ben facesti. e quel c'hai di me detto ver dicesti. Chiedi che grazia vuoi che per amore

della clemenza sarai esaudito,

erio

non voglio altro che te ò redentore che da te mai non mi sia dipartito, con la speranza & col santo timore, con tutto il tuo voler sia sempre vnito fammi osseru re e tuo santi precetti

Hor va che tu se scritto fragli eletti.

San Tommaso va al Papa & porta
vn libro in mano & dice.

O pontesiee santo ecco l'vsizio
qual comandasti ch'io douessi fare;
ma per la mia ignoranza & malesizio
non ho saputo in tutto soddisfare;

che questo degno & si grande esercizio a huom piu saggio lo conuenia dare, tutto l'errore che ce, padre gliè mio & d'ogni cosa sia laudato Iddio.

Tommaso noi habbiamo ferma credenza chel grande Iddio quale infinito amore habbi intersuso la sua sapienza & merita gran laude e gran d'honore, Iddio del cielo qual'è somma potenza merito renda a te sommo Dottore, per gaudio dato a noi & gran diletto da Dio & da me sempre benedetto.

Detto questo si posano a sedere, è dipoi viene vn giucatore, & tauerniere, chiamato Guglielmo, & viene all'Hosteria & dice al'Hoste.

Hitu finito di ber quel bruschetto che tu ci desti latrieri con que pesci,

L'hoste risponde.

Siche cene pe gl'amici vn pochetto

Guglielmo ali'hoste.

Hor oltre arreca vn terzier, che no esci
isento vna sete hoggi i ti prometto
che conuerrà graffigna che tu mesci
empimi dacqua quello infrescato io
L'hoste.

Vello tu giri com'vn filatoio.

Hora assaggia il vino & poi dice
all'hoste.

Questo non è di quel che tu ci desti hoste p certo, ò io sono vn capocchio L'hoste risponde.

Questo è proprio di quel che voi beesti Guglielmo all'hotte. (chio Nonv'hai tu due caltagne, o del finoc-

Ribaldelluzzo en si mi mordesti
che to io satto che tu mi trai all'occhio
baciami vn poco alla franciosa almeno
che morderai hor vattene giu in seno
Volgesi all'hoste.

A 2 Quant'ai

Quant'ai tu hoste ancor di questo vino eglie pur buon compagno come suole, Hora dua bari giuocono & vno di soro dice a Guglielmo.

Non sa egli a fare vn. sezzellino hor che t'harimmollato le parole,

Lasciami bere in pace vn ciantellino ese u vnoi, & sia poi quello she vuoie.

Deh spacciatene tosto che pur badi arreca hoste qui intanto vn par di dadi.

Giucando, il baro hauendo vinca la posta dice.

Che metti tu, habbiam noi a giucare metti, per me non vo direa li pochi

& anche el Duca soleua murare
a ogni potto netto che tu giuochi,
tu suol sar Gruffa il barbiero guzare
tra sarbo & surbo i tarò l'occhi a mochi
a mezi, & non vè, non mi sar camusso
che gliè dieci anni meritasti el tusso.

Guglielmo hauendo perduto dice.

Sia maladetto chi mi battezzoe

ecco pur otto contra me tornato,

giucate hor voi, cha vedere staroe

può fare il cielo chi sie si suenturato,

vn mese e gia ch'ogni di giucat'hoe

& mai di posta non mi son pagato,

dice poi l'huomo e bestemia, ò si cruc
ò e diceloration della bertuccia. (cia

E partesi è va al presto per impegnare el mantello che ha in dosso & dice al giudeo.

Ben sai che pur all'vsato m'incontra de che dirai tu di quel traditor dotto che mille volte me tornato incontra guardi vn po qui chépiccato sie giotto,

El Giudeo guarda el mantello & ri
sponde a Guglielmo

Quelto mantello sarebbe buo na lontra

che saprei bene star cot capo sotte, tu lha fatto riuolger capo piede

De tanto hauest à siato, ò chi ti crede. El Gudeo.

Questo sarebbe pegno a quattro lire ma presterreno a te piu qualche grosso, Guglielmo.

Do

Hor

29

qu

ne

Q

ma

Pr

Do

de

Idd

Tu vai cercando Lachal chi m'adire i l'ho per piu di sette gia riscollo, de spacciati pur presto i ne uogl'ire chi ho nel uentriglio lasso & losso, da poi chi sono si iscomunicato

El giudeo al cassiere.

Hor oltre dagli infino in vn ducato.

E bari veggono tornare Guglielmó, & vno dice all'hoste, cioè il secondo.

Arrecaci hoste vn boccal di quel mosto che si potrebbe accociarlo hoggi bene

El primo risponde al compagno. Guarda si tenniquel barbio nascosto è non si guasterè dalle balene, che vuol parere & poi pur fa tosto magiamo vn po Calcagno che ne viene e non'al capo al zio douella callo rimbecca gordo no faren sonallo.

Goglielmo torna al giuoco & dice.

I vo vedere si posso hauer il mio
ò si l'ho dato in mano a Cassasso,
& se debbe tornare ma piu il mio
a mezzi, sette, quattro, dua asso
chiamat'ò, vello, ben mel sapeu'io
sei, csque, è tre, piu tosto adiaci a spasso,
i voglio andare a farmi sbattezzare
ò stare vn'anno almen senza giucare.

Houendo perduto si parte, & vaa casa per torre la cioppa della moglie. E l'hoste dice a vn seruo.

Per quel chi posso serui miei coprendere noi facciano poco ciuanzo in sul vino, mo nel calcagno e vi bisogna al vedere

viar

pegolli della bolla si vuol prendere di quel brusco dar loro & San Lorino, e pe gongalli ismilzi tor Peretola che par vreto alla musta si sgretola,

Giúto Guglielmo a casa, toglie la cioppa alla moglie & lei gli dice.

Doue vuotu portare cotesta vesta El marito risponde.

ede,

rollo,

re

116

gliel.

Il le

nosto

bene

no.

olto

viene

dice,

aflo,

va &

no-

ere

0,

Vanne in cucina mal che Dio ti dia, non mi spezzare per la tuo se la testa chi ti trarrò sorse hoggi la pazzia,

Come vuo tu chi vadia a santo ò festa, che maladetto mille volte sia chi mi ti dette, ò chi ne se parola va impiccati ribaldo per la gola.

Guglielmo va al presto con la crop

Hor prestami tre occhi di ciuetta a questo non dirai tu nulla Achalle, quel siorin dianzi in vna posta netta ne ito, guarda ben sel caual salle

Questa cioppa su fatta molto stretta e tutta è consumata in su le spalle, ma teco sò che perder non possiamo prestagli dunque cioche uuole Abramo

Hora la donna da se dice.

Do suenturata e s'approssima el giorno della Pasqua santissima è deuota, el mio tristo marito per piu scorno pegno ha la cioppa mia che mi su dota, perciò uogl'ir senza piu sar soggiorno al presto a Manuel zita & remota, pregandol mela fidi tre di in dosso offerendogli quanto vaglio & posso.

E partesi è va al giudeo & dice.

Iddio ti salui Manuel, appresso
noi siá di Pasqua, i vorrè u grá seruigio,
che mi rendessi & pagar l'interesso
la mia cioppetta che di panno bigio,

il me marito io non posso con esso de ciò che gl'ha giuoca è sta sepre i letigio fatto le seste i tel'arrecheroe ò qualche scambio ò danar ti daroe.

El giudeo tira la donna da parte & dice.

Ascolta donna ben quel che ti parlo
e buon per te se tu mi crederrai,
il pegno ti darò senza pagarlo
& oltra questo danari ancora assai,
sel corpo del tuo Dio vuo qui recarlo
quando a communicar donna t'andrai,
fa uista di pigliarlo en man tel tieni
& poi con esso a me subito uieni.

La donna risponde al giudeo.

Oimè che quel chai a me ragionato
che di capriccio ho gia la mente smorte

Non dubitar che ci sia alcun peccato sappi ch'ú mie sigliuol malato e sorte, & di camparlo me stato insegnato & se con quello il libero da morte, con esso insieme i mi uo battezzare hor ua sie sauia, è non ne ragionare.

Partesi la donna, el giudeo dice co-

Credo hauer giunto una uil feminella che uolgon come foglia a ogni uento, & per danari ma promesso quella di recarmi di Christo il sacramento, s'ella l'arreca, con questa coltella poi di forarlo non sarò contento, & proprio larderò con le mie mani in dispetto del mondo e de christiani.

La donna giugne alla chiesa & dice al Prete.

e dipoi

O padre in Christo voglia consolarmi lanimo scorso e giuoco di ragione,

Che vuoi dimanda La donna.

che di panno bigio, I vorrei confessarmi Rapp. del Miracolo di Christo. A 3 & di poi prendere la comunione, El Prete.

Sorella e gliè mie debito sforzarmi di condur glialmi a buona intenzione, però con humil core qui t'inginocchia & di i peccati tuoi cara sirocchia.

Dipoi la donna comunicandoli li mette l'holtia in mano in modo chel prete non sene auede e torna al giu deo col corpo di Christo & dice.

I t'ho recato quel che tu chiedesti ma guarda ben che tu no m'inganna si, che meco insieme abbruciato saretti se mille volte ben ti battezzalsi, fa d'osseruare quel mi promettesti accioche Dio miracol non moltrassi, rendimi il pegno come tu m'hai detto & mettimi danar qui nel sacchetto.

El giudeo piglia l'hostia in mano è la donna si parte, el giudeo dice all'holtia mettendola nella padella &

poi la frigge.

Se tu se Christo quel chel mondo adora che fusti al monte Caluario crocifisso, el qual ciascun christian crede & onora che discendelti giu nel cieco abisto, aiutati da me se tu può hora mentre tu fe dal mie coltello affisto, chiama Iosef & Marta con Maria che ti foccorrino come in croce Elia.

Hauendo ferito l'hostia col coltello vede vicire affai fangue è

O Christo, ò xpo, de xpiani, ò Christo difenditi hor le puoi, i tho pur giunto, i ò pur tamo fatto chi to vilto ripara a questo colpo chio tho punto, affai piu dite force ho il ferro visto che tha ferito & gia thebbe defunto. chiama hora foccorfo dal celefte coro ma che tu non se Dio è non san loro.

Dipoi giugne dua per porre vno

pegno al presto & il primo dice al giudeo.

a (ap)

dunc

elett.

in cala

fiche

ardilo

Hor'ol

andate

legalo

cheno

poicet

quelch

vedral

alfuoc

El

YD

Fie fatte

cheho

prouli

guarda

to vi p

Volto

Oltrem

accioc

Chevu

tanto

gfeil

dig ct

ognun

chese

he pu

Tu lep

chi la

chan

Gi

E

Prestaci vn po qui su quattro ducati tosto chio sono aspetto, a te io dico, ben sai che que di diazi i gl'ho prestati non vollon veder viso di nimico, i credo che tu me gl'habbi ammaliati non guardar questo panno si antico, cosi si facessi hoggi come allotta coltui guadagna e sepre mai borbotta.

El compagno vede el sangue &

Che sangue è quel chi veggio la n qlcato che se vi fussi vn bue stato suenato, per certo e non hare gittato tanto questo ribaldo qualch'vno ha mazato maforle gli potre tornare in pianto

El primo dice al compagno. E gliè tutto il cortile vedi allagato taci fa vista non te n'auuedere andian'a farlo al Retosto a sapere.

Vno dice al recioe el primo. Serenissimo Re famolo & degno habbian veduto in casa Manouello, andando reste la a porre vn pegno di molto sangue, & quel che si sie quello no lappia bene, ma par cattino legno & dubitian di quelto ladroncello, annunziarlo vegnano a tua corona lanza parlarne prima con persona.

El Re dice a vn valletto o vero feruo.

Vien qua valletto, va per parte mia al podestà che mindi a pigliar tosto, e'ntenda a punto quel che quelto sia di quelto sangue cha costui proposto, & se han commesso fallo e son genia di che l'ompicchi, ò che lo facci arrosto ò crocifigga come fecion Christo ribaldi tutti nimici di Christo:

Il valletto va al podestà & dice. Da parte della facra maestade

ti si comanda che tu mandi presto a saper podestà la veritade dun certo caso che non pare honesto, e le trouato langue in quantitade in cala Manuel quel che sie questo fa che tu intenda, & s'ella e cosa atroce ardilo ò impiccalo ò tu lo poni i croce.

El podeltà dice al Caualiere. Hor'oltre Caualiere tosto attendi andate a cafa al giudeo che gl'ha detto, Questo ghiotton fritt'ha nella padella legalo prelto come tu lo prendi che non toglielsi lu prima il sacchetto, poi cerca molto ben la casa e'ntendi quel che ql langue vuol dir'in effetto, vedrai che risa se'n colpato si troue al fuoco, in croce, o'n ul terzo di noue.

El Caualiere Risponde al podestà vna parola, & poi si volge a birri. Fie fatto, ognun di voi lue arme pigli che hoggi vi conosco per ventura, prouisionati, compagni, & famigli guardali iltare come pigri alla dura, sio vi pongo in sul dosso gli artigli voi non proualti mai tale sciagura, oltremi innanzi, & siate valent'huomini accioche vostre proue al rettor nomini

> Giunti & veduto el sangue dice el Caualiere.

Che vuol dir questo ò redentor superno Andate quella donna a pigliar presto tanto miracol non fu mai piu visto, oft'è il tuo sangue i vo far ogni scherno di q' che t'ha offeso, e glie qui il tristo, attenti serui miei al posto perno ognun fermo alle poste stia prounisto, che se non vola, d'ogni sua magagna fie purgato hoggi & darà nella ragna.

Hora pigliano el Giudeo, e'l Caua-

liere pur dice.

Tu se pur traditor nelle mie mani chi farà hora colui che ti difenda, chan servo fede cha de glialtri cans El Giudeo con dolore di ce.

O Caualier di me pietà ti prenda El Canaliere.

Legatel forte e tuo pensier son vani pela al tuo fine e couien che tu tarrede

El Giudeo piangendo dice. Do suenturato e tristo chi val basso che glie poi da ognun lasciato in asso.

Menanlo preso & giunti al pode-

stà dice al Caualière.

el corpo del tuo Dio, allo schernito, forato tutto, & poi con la coltella & molto sangue gliè del petto vscito,

El podettà dice al Giudeo. Ah gente iniqua abomineuole & fella traditor cane che quel chi ò sentito, ond'aitu auuto questo sacramento misero à me non sarò mai contento.

El Giudeo risponde. Io non posto celar quel chel ciel vuole che sie palese, & ogni auniso e scarso, & quel cho fatto homai tardi mi duole & ho peccaro, el giulto sangue sparlo, che fe scurar la luna in cielo el sole fo che son degno per questo effer arlo il lacramento mi d'e per danari la moglie di Guglielmo Gianbelcari

El Podestà dice al Caualiere. recatela di pelo com'vn cero, legateglile man con vn caprelto chi vo veder se coltui dice il vero, vorrassiil caso al Refar manifesto e veder donorar quelto milterio, ò sommo, ò santo immenso eterno Dio quanto sei vero & giusto al parer mio.

El Caualiere a birri dice. Qua presto valet'huomin vie su fanti gimo a pigliare l'iniqua peccatrice,

Vn birro risponde. Noi sian parati e in arme tutti quanti

El Caualiere.

Vie .

Viela ch'oggi e quel di chi son selice, guardagli andare, e paion tutti infranti piu pigri siate ancor che non si dice,

Vn birrodice.

Tu hai il torto per Dio no onor torci El Caualiere.

A no v'impiccar trista ischiuma e porci.

Giunti alla donna la pigliano e lei
dice al Caualiere.

Che vuol dir questo sei tu si smarrito guarda che tu no mi pigli in iscambio, come si fussi vn ladrone sbandito di quel che sai ti rederò buon cambio, & se ci fussi teste el mio marito e vi farebbe suggir piu che d'ambio, ch'o io satto, tu mai il braccio stretto El Caualiere.

vieni alla corte, e ti sarà ben detto. El podestà dice alla donna.

Com'ai tu dato il tuo signore Iddio per si vil prezzo a suoi nimici in mano, hai tu venduto come Giuda rio colui che liberò il popol christiano, & sparse il sangue prezioso & pio in croce & volse per noi farsi humano, come potesti mai far tanto errore che pur pasando mene scoppia il core.

La donna risponde con do-

O lassa me che questo e stato inganno costui mi disse c'hauea gran periglio, vn suo sigliuolo malato, & di gran dano & sol con questo haue hauuto cossiglio che liberato sare d'ogni affanno & se scampar potea questo suo siglio, con esso insieme volea battezzarsi rendersi in colpa & vero xpiansarsi.

El podeltà a lei.

I sento ben che tu se cosi pura che spesso metti il sodero in bucato; di que danari hauesti tu ben cura la penitenzia va drieto al peccato,

da poi ch'Adamo cifu da Dio dato, andiano al Re da poi chel caso e certo mettete questi in disparte al coperto.

doue

mette

12 624

HOTER

In Chri

il Ken

chelut

vegna

conale

vo valo

donee

la cagn

Fatto lar

mettal

chilo

contut

Monfie

ditale

cialcui

Horfu

Quelver

egult

a pecca

felice

Iveng

la mat

Parati

Pel me

Benign

nont

mand

ung

chel

El

Vn

El podestà ne va al Re & dice. Io non posso pensare maestà santa come la terra ci habbia a loitenere, chella non sapra & triemi tutta quanta per quel cha fatto quel cane viuriere, oime chel cuor pel mezo mi li Ichianta pur a pensarui i mandai il Caualiere, come tua maestà m'impose a quello ribaldo, tristo, assassino Manonello. E gl'a tant'arte hauuto, e tanto ingeguo che per danari vna femina trilta, el corpo di Giesti sacrato e degno gl'ha dato & fe di medicina vista, hallo schernito & fritto onde tal segno mostrato hal ciel che lalma mi cotrilta; hogli in prigione non parla lor persona follo sapere a te sacra corona.

El Re marauigliandosi con glioc-

chi al cielo dice.

O padre santo, ò Redentor superno non balta ben che tu moristi in croce, per liberarci giu dal fuoco eterno patilti per noi morte si feroce, no lo qual Giuda ò diauol de l'inferno commesso hauessi yn fallo tanto atroce duque il tuo corpo giulto e sato lague di nuouo verla el pretiolo fangue. I penso pure e non sò qual supplitio degno sitroui a cosi ingiusto fallo, che sia punito tanto malifitio ò farlo in croce metterlo ò squartallo. a me parrebbe che tanto facrifitio el Vescouo venissi a honorallo. & di suo man lo trahessi del fuoco poi il riponga in qualche degno loco. E volgefial valletto & dice.

Va di a Monfignor che di presente

venga

venga qui a me co tutto il concistoro, parato quanto può solennemente & qualche vaso ricco arrechi d'oro, doue el corpo di Christo onnipotente metter si possa, non sar piu dimoro, la cagion di che gli sie poi qua detta va tosto accioche impunto egli si metta.

erto

017

Uanta

iere,

hianta

lere,

lo

llo.

gegao

legno

trilta ;

erlona

glioc-

oce,

terno

troce

lague

0

tallo,

1000

ololal la

El valletto dice al Vesco-

In Christo reuerendo padre nostro
il Re mi manda a vostra reuerenza,
che subito pariatè il coro vostro
vegnate a corte a sua magnificenza,
con altri paramenti che da chiostro
vn vaso doro arrechiate in sentenza,
doue el corpo di Xp) harà a star poi
la cagion dice chel diràla a voi.

El Vescouo risponde.

Fatto sarà che sie tu benedetto
mettasi in punto tutto il chericato,
chi lo vo visitar per questo esfetto
con tutta la mia corte ben parato.

Vn prete dice al Vescouo.

Monsignor reuerendo con effetto
di tale honore ne sarai commendato,
ciascuno è mosso con gaudio e disio

Horsu andianne col nome di Dio.
Quel vero Dio che regge il modo el cielo egiusti esalta, e volentier perdona, a peccator che credon nel vangelo felice e serui tua sanra corona, i vengo a vbbidir con sommo zelo, la maesta della giust'alma è buona paratissan come mi comandatti pel messaggier che innazi a me madasti

El Re al Vescouo dice.

Benigno padre nostro reuerendo
non sine causa alla signoria uostra,
mandato ho certo, come dir intendo
un giudeo cane nella città nostra,
chel corpo di Iesu sacro hoggiardedo

ge tta acor sague, e gra misterio mostra uo che si uadia a tor quell'hostia degna & uostra signoria meco là uegna.

In quello che si partono dice il Vescouo hauendo inteso il caso e ma-

rauigliandosi.

Che vuol dir questo Dio di me sostegno non è tal caso senza gran misterio, quest'è miracol sopr'ogg'aitro degno deh mandaci signor sott'il tuo imperio, chi su mai di toccarti tanto degno in santo, non che tristo desiderio, che non tremassi miserere mei che non consondi signor e giudei.

Partonsi insieme, è giunti dou'era l'Hostia el Vescouo ginocchioni dice.

O Crocifisso Giesu Nazarcno
è questo il sangue pio che tu versasti,
per noi già in croce del tuo santo seno
quando Longin con esso illuminasti,
se tu ripreso & di ferite pieno
da tuo nimici a chi tu perdonasti,
& tante gratie già facesti loro
è non son satii a darti ancor martoro.

Il Re inginocchioni dice

Verace Iddio che reggi il christianessimo perdona a quegli che sono innocenti, che al tuo fonte presono il battesimo noi non saren gia mai lieti è contenti, se qualche segno non fai tu medesimo, che ci perdoni, & per pietà contenti, de vogli signor mio immaculato per tua pietà auerci perdonato.

Hora l'hostia da se si sospende da terra, e va in mano al Vescouo, el Revedendo questo con deuotione dice.

Laudato sie tu sempre eterno padre che per pietà ci hai tutti consolati, laudato sia e santi & la tuo madre

Evol-

E volgesi al podestà Que duo ribaldi che haiimprigionati delle loro ope inique horride è ladre ta crudelmente che lien giultiziati

Evolgesi al Vescouo.

E voi portate al voltro tabernacolo Giesu laudando el suo degno miracolo. Horael Velcouo portail corpo di

Christo alla chiesa & in mentre che vanno e preti cantono l'hinno Pange lingua glorioli, dipoi ognuno fi torna al luogo, & il podeltà dice a

giudici.

Dottor diletti voi hauete vista l'iniquità di quelto peccatore, di questa donna ismemorata è trista che prezzo vendato ha'l luo fignore, configlimi ciascun tranco di vilta che non relti impunito tanto errore, perche qual fu il peccato vo che sia tor penitentia se li può piu ria.

Vn giudice al podeltà. Non si potrebbe alcun iudicio dare che non meriti peggio volte cento, Vn'altro giudice dice al podestà.

Ma io ti so ministro consigliare cotale errore non aggiugne tormento, costui di xpo hebbe il corpo a stratiare & coltei gl'ene vende, lasso chi lento gradoglia, ò può far peggio u leruidor che cedere al nimico el fuo fignore.

El podeltà dice al caua-

liere.

Fa venir qua caualier quel ghiottone mettete in punto le lcope è carbone fa che sia prelto dentro al fuoco messo, costei impiccata sia com'è ragione chel suo peccato non è tanto espresso, non aspettar lor preghi & lor esordia giustizia fa tanza misericordia.

El giudeo legato per andarea giustizia dolendosi dice.

Ascolia

& alm

porchi

Fatta C

cheals

E

Intelul

enus q

All

· fac

Petolo

joho p

& quel

10001

fe di pi

qual no

chefel

Andate

cheg

non no

lu can

quant

Vorro

1 cred

chino

Dalci

Perp

che

che

Chi

del

O maladetta & falsa intenzione ò maladetta cieca e'ngannatrice, ò maladerra tu se col cagione della mia fine & la propria radice;

El caualiere a lui,

Hor taci, de chai tu brutto ghiottone non haitu inteso vn prouerbio che dice chel pentirli da fezzo nulla vale

El giudeo risponde.

Coli sie maladetto el mio natale. Mentre che vanno alla giustitia vno sacerdote va loro incontro & dice

alguideo.

O cieco fuor del vero sentimento ch'alla seconda morte se dannato, riconosci te stesso & sie contento hauere il cor compunto alluminato. condir tuo colpa & dire i mene pento Giefu che mille volte haggio peccato, massime contro alla tua fanta legge qual viue sempre è reggerà è regge. Seguita.

E dire i so che per noi redimere venilti in terra a prender noftra carne, di Spirito Santo, & degnalti morire la doue el mondo venitira la uarne, tre di poi suscitato hauelti a gire al limbo pe padri nostri, e que cauarne, perche a mia falla fe i ho creduto & credere in Giefu non ho voluto. Cosi facendo tharo benedetto con la lauanda del santo battesimo,

El Giudeo risponde. di Manouello & quella donna appresso Non mi straccar bestia senza intelletto che quel che fu fie lempre q'medesimo, cogita prima il tuo che'l mio difetto. & vedraiche gliè falso el christianesimo

El prete Idegnato risponde paretendo po alla ana cabaigan

Poi che non vuoi, da Dio a dannazione tilalcio

tilascio con la mia maladitione.

gin.

ne dice

tia vho

& dice

0,

11to.

pento

ccato,

gge

carne

rire

ne,

anarne,

0.

0,

letto

(Imo)

10.

esimo

21-

one

El Giudeo al Caualiere. Ascolta Cavaliere el parlar mio & al mio morire habbi auuertenza, poi chio mi parto di questo mondo rio pregoti c'habbi vn po di pazienza,

El Canaliere risponde. Entra costi è aimicho di Dio. che al mal far non hauesti auuertenza,

El bona al Gradeo. Inteso hai Manuello come m'affretta entra qua dentro che sarà mezzetta.

donna, & giunta la donna al fuoco raccomandandofia Dio

Pietofo Iddio it ho offelo a torto io ho peccato & non vo tare iscuia, & quelto corpo è degno d'eller morto lanima trifta mifera, è contula, ti raccomando che sia in saluo porto se di pieta non hai la porta chiusa, qual non ifpero già per me si chiu la che se speraua inte saluo era Giuda.

El Redicea sua baroni. Andate chi vuole ognuno a ripofarui che gliè pur caldo & tépo da dormire, non uo per hora disagio piu darui su camerier va la camera aprire, quando fia tempo farò poi chiamarui vorrò forle a cauallo a spasso gire, i credo che dal ciel sien'hoggi e fiocchi chi non posto tener aperto gliocchi.

E posto il Re a dormire san Tommaso d'Aquino apparisce in mezzo di dua Angeli & dice al Re.

Dal ciel son messo & vengo annunziare per parte del fignor chel ciel' honora che quella donna faccia liberare chel manigoldo e per impiccar'hora, Christo l'assolta & vuogli perdonare però tu debbi perdonarle ancora, del suo peccato farà penitenza

& feguirà gran ben di suo fallenza: El Re si desta & chiama e baroni

Venite baron qua nel mio conspetto i mero dianzi vn poco addormentato, dormendo san Tommaso benedetto da parte di Gielu m'ha comandato, chi scampi quella donna, or va valletto digli che Christo in ciel gl'ha pdonato, & molto bene ne de seguire ancora voglio vbbidire fa ch'ella non mora,

El Vallerto va & dice al Canaliere. Arfo el giudeo & dipoi menono la El Re comanda che tu lasci andare la donna, & non le faccia impedimento caualier presto su falla lasciare el podestà ne sarà ben contento, san Tommaso è venuto a comindire che liberata sia senza tormento,

El caualier dice al manigoldo. Sa manigoldo isciogli le man presto vien giu con esta & riponi il capresto

El manigoldo. Sempre il boccon me cauato di bocca lascia pur quelto i voglio ester pagato di mie fatica, poi zara a chi tocca

El Caualiere a lui. Oltre ribaldo tristo sciagurato tu prouerrai sel caprelto scocca non odiquel che quel santo ha parlato,

El manigoldo. el santo e santo, & io son el manigoldo non lascerei di quel ho hauere vn soldo.

Il Resi volge a la Donna e dice .

Quel cha Dio piace noi sia per vbbidire che vuol tu scampi che di noi colonna, fan Tommifo d'Aquin mel venne a dire ch ero nel letto come fa chi assonna, renditi in colpa & piangi il tuo fallire & da qui innanzi sarat miglior donna, iti perdono poi chiti perdona va sia diuota sempre giulta & buona.

La donna risponde el Re ringraziandolo.

Benigno Iddio che reggi la natura de no guardare alla mia gran nequizia, sempre sarò tuo serua honesta & pura e danar tolti per lastrui malizia, pe i tuo maestri, ò Re, d'architettura uo sene facci sare certa distita, dun temp o oue commissi tal peccato el saluator bogliente sia chiamato.

E detto questo el podestà dice al Caualiere, & abirri.

Cacciate tutti uia a suon di bastone questi giudei, & quel can paterino, Abram, Dauid, Iacob, & Salamone, Sabbato, Isaac, Iacob, & Abramino, & Samuel, Ioseph, & quel ghiottone Natal, Glubba, & quel Minouellino, & quell'altro Ioseph, & Quadroballa Amicca, Achadde, e Rechilla, e Iachalla Hora va il caualiere a trouare e giu dei & bastonangli quanto possono

tanto che fuggano.

Langelo licentia el popolo cosi di-

Quel uero Iddio che giusto santo eterno ui dia salute a tutti gaudio & uita, doue si canta Osanna in sempiterno per la sua gran pietà ch'è infinita, & scampa tutti dallo scuro inferno andate in pace la festa e finita, el sacramento habbiate in reuerenza ch'ogni peccato al fine ha penitenza.

ossema inhange compr. Lunterio

Liver Harris Total Control

colling of the color of managers, and a section of the color of the co

dista prograd como que tra

## ILFINE

Stampata in Firenze appresso Giouanni Baleni l'Anno 1589.



villatinote temper things of authorities

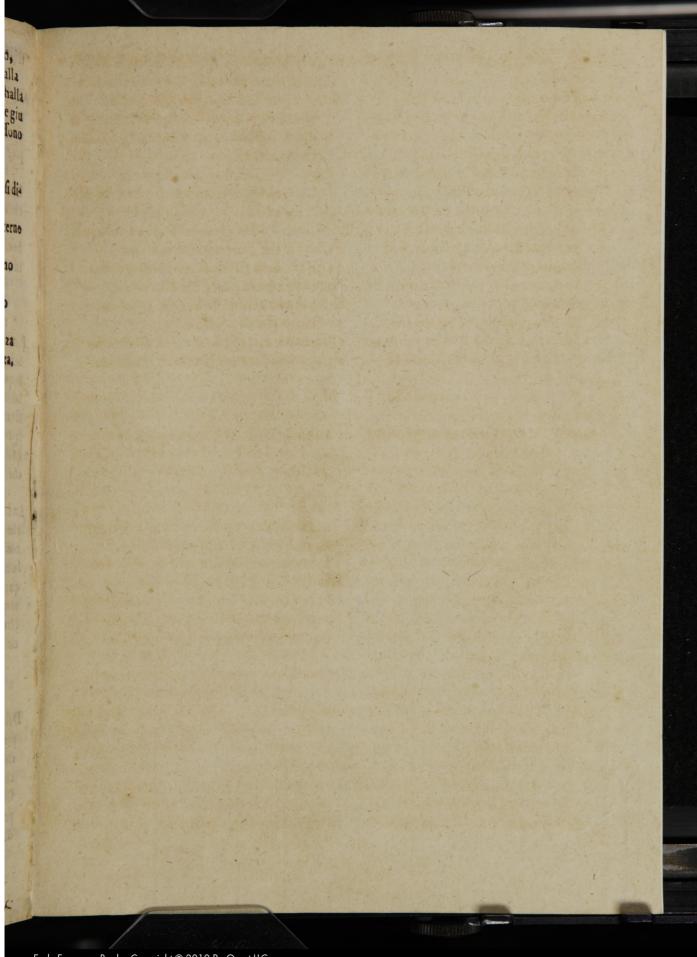

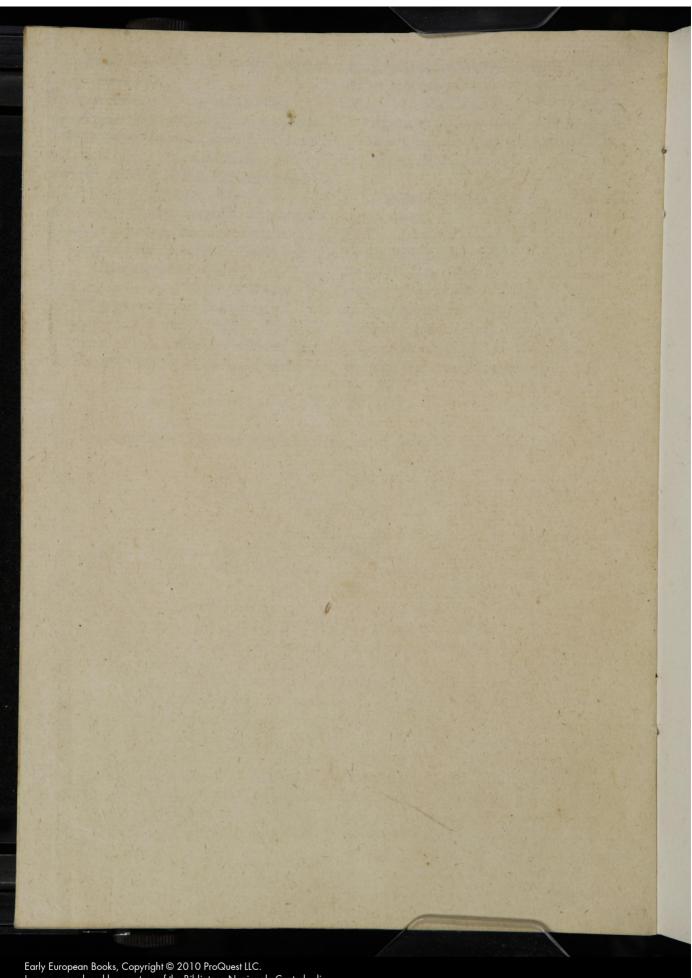

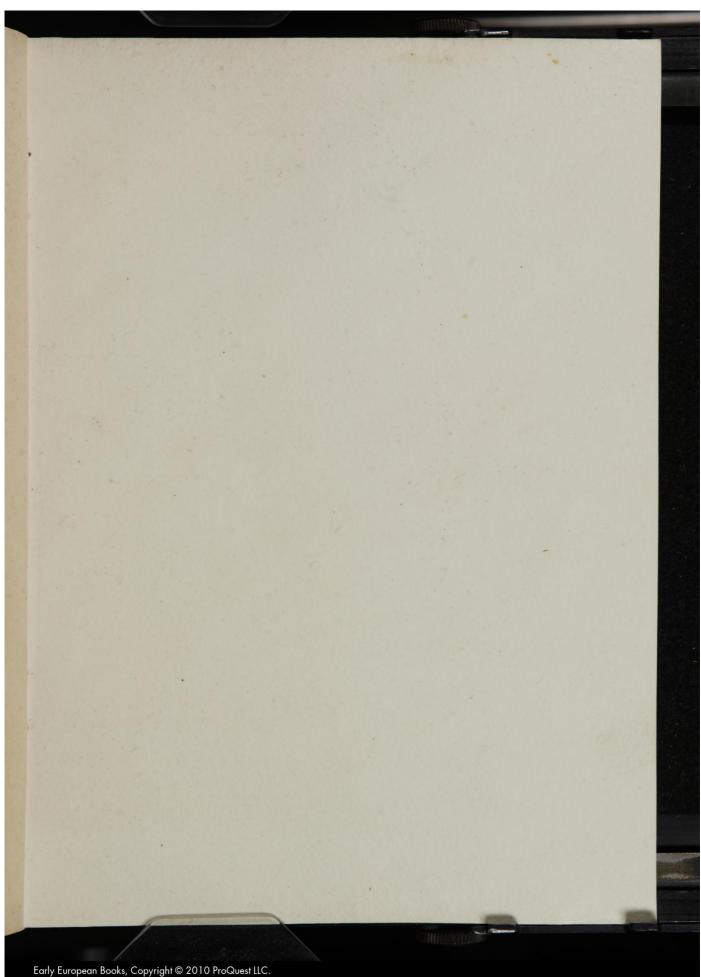